Rece ogni Domenica costa per Udine annue lice 14 antecipate; fuori lice 16. Per associaral basta dirigersi alla Redazione o si

# L'ALCIIMISTA

Lettere & gruppi franchi; i reciemi gaszatte con lettera sperta senza affrancazione. Le inserzioni di uvvisi cent. 15 per linea, e di articoli comunicati c. 30.

Num. 49.

Libraj incaricati.

2 Dicembre 1855.

Anno VI.

## iolzefe ueute

PER QUALI FATTI
L'AUSTRIA SIA CONCORSA EFFICACEMENTE
ALLA CONSERVAZIONE DEL CATTOLICISMO
NELL'ALEMAGNA MERIDIONALE.

(continuazione e fine)

Di questi fatti, altri direttamente, altri indirettamente giovarono alla conservazione del cattolicismo nell' Alemagna meridionale. - In generale si osserva che dalla Riforma fu attratto più il nord che il sud d'Europa, più il nord che il sud d' Alemagna. Già al principio della Smalcaldica e in progresso più sempre il grande complesso di provincie protestanti fu al nord: Assia, Sassonia, Brandeburgo, Meclemburgo, Holstein, Brunswick, le città libere, ecc. A questo fenomeno, oltre la ragione del clima, possono avare influito e la maggiore spessezza dei principati ecclesiastici ni sud, e la maggiore vicinanza di Italia, centro e principio dell'azione cattolica, e quasi tutte le Diete contemporance tenute in cillà meridionali; e certo v'influi il contatto più immediato dell'Austria con paesi o danubiani o circumdanubiani — teatro principale della sua forza. Per questi motivi i provvedimenti di essa in favore del cattolicismo si dissero di conservazione nell' Alemagna meridionale, mentre si avrebbe dovuto dirli, più che altro, di riconquista nella settentrionale. Ma già le condizioni di questa parte del continente evano tali che non poteva non avvenire quello, che in generale avvien sempre, che cioè l<sup>v</sup>abbattere o debilitare la parte protestante nella settentrionale fosso già un concorrere al consolidamento della parte opposta nella meridionale.

Potrebbe parere che l'attuare i desideri di pacificazione delle due parti e la esecuzione della Pace di religione avesse dovuto essere lo scopo precipuo di un successore di Carlo V e di Ferdinando I. Potrebbe parere eziandio che, avendosi potuto indurre accanitissimi nemici ad una transazione quale ella fosse, un prudente temperamento d'ogni troppa esigenza dei cattolici ed una pacata ma decisa cóercizione d'ogni recrudescenza dei protestanti, e infine spiriti pacifici ed imparziali avessero dovuto essere le norme ad un principe

che fosse stato chiamato in quella congiuntura all'impero. Per vero dire si trova che autori di amenduo le parti convennero nel decorare il nomo di Massimiliano II dell' appellativo di Tito cristiano. A ciò forse, sopra d'ogni eltra cosa, li avrà indotti una lettera che Massimiliano stesso scriveva a Schwendi suo generale ed amico. Credo che tutti quelli, i quali non sieno inspirati dall'istinto di una oppressione sistematica, saranno d'accordo nel ritenere con Massimiliano che le cose della religione non deggiono trattarsi colla forza e che nulla si ottiene colla tirannia e colla crudeltà ; ma poi non so come si possa conciliare non dirò la devozione verso la religione dei propri antenati. ma eziandio la coerenza ad un intento tutto mite e paciero, col mettere in non cale l'efficacia del capo spirituale dei cattolici, non curando la scomunica minacciatagli quando Adamo Dietrichsteite in nome di lui instava a Roma pel matrimonio del preti (1561), e correcciandosi altamente col ducar di Wirtemberg (20 giugno 1558) che Ferdinando I non si fosse vendicato di papa Paolo IV, quando questi una volta accolse poco degnamente Guzman ambasciatore. Lo ripeto: io non violerò il sacrario del cuore; ma è certo che Paolo IV lagnavasi che Massimiliano fosso troppo indulgente verso le nuove dottrine enhe, ancora semplicemente ar-ciduca, aveva trascurato d'evitar questa nota, a segno che i protestanti coltivavano la liducia, che, una volta imperatore, sarebbe passato dalla loro, e che Federico elettor palatino non avea creduto inopportuno d'invitarvelo con una lettera: - ed è certo poi ad ogni modo che ei lasciò le cose di religione assai scompigliate e i dissidenti rifatti baldanzosi. — Quindi la necessità in Rodolfo II di restringersi nella pretta legalità, e di spingerla agli estremi della conzione contro chi usasse della violenza a ricogliere il sopravvento. Laonde ingiunse ai predicanti luterani di non entrare in funzione senza il permesso del principe: li esilio poscia, e interdisse a Vienna e nelle città regio il culto libero; - fece i prelati e gli altri cattolici riprendere posto nella Dieta: - vielò che si concedessero cure od altri beneficj ad ecclesiastici che non fossero considerati come figli sottomessi alla Chiesa: -- che non si concedesse alcun grado o cattedra d'università a chi non soscrivesse la professione di fede cattolica, - che agli impieghi publici non fossero assunti acattolici. - In Boemia vieto ai luterani ed ai calvinisti di

tenere assemblee, e li dichiarò inabili egli impieghi publici: — soppresse le loro chiese: — sanci severissimamente il Sinodo tenuto dall'arcivescovo di Praga che ordinada l'accettazione del
Concilio di Trento. — Fuort, concorse cor cattolici allo stratto dell'apostata Gherardo, arcivescovo elettor di Colonia, e in generale concentro
la decisione delle quistioni religiose nel Consiglio
sulico surrogato alla Camera imperiale e composto
di soli cattolici nominati dall'Imperatore.

Intanto, in Austria, Mattie orciduca, riconcede, liberta di culto, e poco poi Rodolfo stesso si accorda coi dissidenti e deviene a concessioni, cui up altra volta avrebbe negato. Troppo corrivi al concedere, troppo severi nel reprimere e nel punice, quali imperatori e quali cattolici soltanto, questi due fratelli presentano, sotto l'aspetto ondo qui, si contempla la dinastia austriaca, un quadrotutt altro che lusinghevole. La poca attitudine del primo, anche per condizioni pressoche indipendenti dalla sua volonià, a fungere l'incarico del primo fra, i principi della cristianità, giustificava in qualche parle i tentativi del secondo di sollevarsi al trono - e i mezzi in generale poco delicati, che questi melleva la opera a raggiungere il suo intento, rendevano più compessionevole la situazione e la bonarietà di quegli, che si voleva soppiantare. Fu tutta una lotta fra un debole che era imperatone ed un ambizioso che non era che arciduca. A Rodolfo, che già dava orecchio ai suggerimenti. dei cattolici, era perciò naturale che Mattia contrapponesse le ire e i fanatismi dei protestanti, che le due parti si blandissero e s'impaurissero vicendevolmente a seconda che volgesse la fortuna, o quelli si mostrassero pieghevoli, - che non si badasse a non fare un gioco, anche degli interessi più venerandi, purche ad uno riuscisse di conservarsi, e riuscisse all'altro di elevarsi.

Intanto i cavalieri e i signori, che tenevano In somma dell'amministrazione governativa ed erano liberi nell'esercizio della loro religione, strappayano di tratto in tratto delle concessioni e crescevano in baldanza. E i predicanti evangelici da una parte e i cattolici pure dall'altra, non paghi del dommatizzare, aizzavano a menar le mani e rinfogolavano le omai troppo vive scintille di discordie civili e domestiche - e intanto si perveniya aj principi della Guerra dei trent'anni. La unione evangelica (1608) n'era stato come il guanto di sfida, la violenza fatta cai commissari imperiali a Praga (1618) ne fu il segnale. - Le conclusioni del Concilio di Trento credute romanizzanti di troppo e anatemizzanti chiunque non si sottomettesse alla obbedianza della Chiesa romana, non tranquillano le coscienze, accrescono l'odio dei dissidenti, non arridono appieno a taluno dei cattolici stessi. In Francia, dal 1562 al 1598, interpolatamente, si combattono otto guerro fra Cattolici ed Ugonotti, dalle quali emarge Eurico IV; poi l'editto di Nantes. - Enrico IV, che medita la republica o associazione degli Stati europei e odiatore di Casa d'Absburgo, si accosta alla Unione evangelica. Poscia Richelieu (1624), continuatore di Enrico IV, trascina in Germania la potenze del Nord (1626, 1630) ed intraprende la ostilità in nome proprio (1627-30). — E di contro, la Lega cattolica (1609) e i Gesuiti principalmente, avvicinare in una lega la case d'Austria e di Spagna, consanguinee già e cointeressate adesso per la successione di Guilers, Berg e Clèves contro Olanda, contro il partito protestante: — e Perdinando il accordarsi alla Lega cattolica.

E in Germania (1613) l'ultima dieta raccolta: l'imperatore che vuole stabilire il suo diritto supremo sotto il doppio aspetto religioso e politi-i co gli elettori luterani che invocano l'emanginazione dell'imperio e della fede, montre che agli elettori cattolici ed all'imperatore la religione si appresenta, qual è veramente, principio e forza ed esempio adorabile di unità. Or ecco: la Riforma volea sottrarre l'imperio dall'autorità pontificia, poi sottrarce i principi dall'imperatore, e, via, via ... ora siamo al secondo stadio! la Guerra, dei trent' anni, sui primordi e nel fondo quesi in, tutto religiosa, termina per conseguenze quasi; affatto politiche. Intanto - l'alta scuola di Praga allidata ni Gesniti (1622) — lo stato ecclesiastico in Boemia innalzato a primo fra i provinciali e l'arcivescovo di Praga a primate del regno; al che nel 1629 sussegui un ordinanza, che passò, fra le leggi fondamentali del regno stesso, determinante religione dello Stato la cattolica apostolica romana — la collazione del Palatinato e della dignità elettorale, dai quali era decaduto Federico V. alla Baviera cattolica (1623) - il bando dagli Stati austriaci di ogni publico culto di luteranismo e di tutti quelli che, non nati di luterani parenti, ma fattisi luterani, non abbracciavano il cattolicismo - l'editto di restituzione (1629). in vigor del quale tutti i non cattolici che dopo. la pace di religione avevano usurpato beni ec-, clesiastici dovevano restituirli — e la nomina di un tribunale esecutivo a ciò, appoggiato dal Waldstein; col quale editto pareva accennarsi principalmente al duca di Wirtemberg che si era impadronito di conventi e ricchissime abbazie - la istituzione delle avvocazie delle chiese sulla condotta morale ed economica dei ministri - stanno. fra le gesta più gloriose di Ferdinando II, -Imbevutosi delle massime professate dai Gesuiti d'Ingolstadia, nutriva questo principe una rispettosa ed assoluta devozione all'unità della Chiesa, riguandando come suo primo dovere il mantenervi e il ritornarvi gli spiriti traviati con tutti i mezzi possibili. Restaurare l'antica fede, su lo scopo franco, leale, patente di tutto il suo regno (Paganel).

Comeche le succitate parole fossero sufficienti, non so stancarmi dall'idea di un nomo che, malgrado entusiasmi eccessivi ed intolleranze non plansibili, arieggia un tipo erolco anche, e forseprincipalmente, per duella persuasione profonda che avea di essere egli sortito da Dio alla impresa sovrana della riabilitazione della sua Chiesa. Gredova che non per altro il cielo l'avesse prosperato nel conflitto con Federico elettor palatino, che per porgergli l'occasione di estirpare l'eresia di Calvino. Vinto Federico, lascio di Boemi le loro Tranchigie civili, ma le Patenti di Maesta lacero di sun mano. E ripeteva sovente " voter perdere pluttosto i suoi Stati che lasciare scientemente függir l'occasione di estendere le doltrine della Chiesa cattolica; voler undare piuttosto ramingo e povero, conducendo per mano la moglie e l'ilgli ... che più a lungo tollerare nei suoi Stati ingiurie a Dio e alla Chiesa sual ...

I trent' anni tramontavano colle conferenze di Munster e di Osnabruk, per ciò che spelta alla religione, poco dissimili dall'accordo di Augusta (1555). L'editto di restituzione si ritiene efficace dal 1624 in avanti: — la dignità elettorale si conferma al duca di Baviera: - otto vassalli d'Austria si ammettono nel Collegio dei Principi. --Un tale equilibrio degli elementi cattolico ed accattolico nel culto, nella Dieta, nel Consiglio aulico. Il supremo scopo della politica di Richelieu frustrato, chè l'Austria rimase polente, ma piuttosto come corpo a sè e centro alle simpatie degli Stati cattolici e dell' Alemagna meridionale, che come centro dell'intero corpo germanico, il quale non è quasi più che un nome. Non forse molto: ma dopo-tanta rovina, l'esito non avrebbe potuto decidere del predominio profestante in Germania?...

Sotto questo aspetto quanto l'Austria operò in questo periodo della sua storia si può a buon diritto contare tra i fatti per cui concorse alla conservazione del cattolicismo nell'Alemagna meridionale.

L'andamento delle cose religiose dappoi, se non tranquillo ed uniforme, è però rimesso sampre e contenuto nelle conseguenze della pace di Westfalia: — Nell'ultimo decennio del seicento le armi di Luigi XIV avevano invaso qualche parte del territorio di qua è di là del Reno sul parallelo di Strasburgo. Nel 1697 si tratto a Riswick è dai ministri francesi, per insinuazione di Leopoldo I imperatore, si appose la clausola, che in quei paesi, che col trattato sarobbero restituiti, si conserverebbe la religione nello stato in cui si trovava — clausola, che die appieco a ristabilirò in moltissimi luoghi la cattolica.

Maria Teresa nel 1743 sorprende e sopprime a Vienna una società di liberi-muratori, che credevansi seguaci dei Pitocchi del secolo XV. — Del 1755 fa dall' Anstria, dalla Stiria e dalla Carinzia trasmigrare in Ungheria e Transilvania i protestanti, come quelli che eccitavano alla apostasia la maggioranza cattolica di quei paesi. E già antecedentemente, come apparisce dalla sua Nota 23 aprile 1755 alla Dieta permanente di

Ralisbonn, aveva con appositi editti vietato di spargere libri e tener conventicule eccitault al protestantismo. - Nel 1780 fece eleggere coddjutore di Colonia e di Munster, coll'aspettativa al principato di quella città, Massimiliano suo figlio. Oltimo provedimento pegli interessi del cattolicismo un principe di Casa d'Austria in quella cillà alle porte di Francia, della quale allora proficivano le dottrine che poi avrebbero messo a soquadro Europa, ed al lembi dei possedimenti Wesifalici di Prussia! Circa la missione che si voleva appiccare a questo regno pressochè recente (1701), con a capo una dinastia protestante, e protestante in buona parte nella populazione, ne porge una idea l'essere ricorso Federico II del 1756 (guando il Consiglio aulico imperiale l'avea dichiarato nemico della patria) al prestigio della uszionalità, e, per eccitare i protestanti a spalleggiarlo, l'aver designato se come il più naturale rappresentante di essi e il centro intorno al quale poscia la Germania aviebbe potuto annodarsi ed ingigantire in un totto nazionale e religioso. - Questo fatto giustifica la nota esclamazione di quel sagacissimo uomo che era il principe Eugenio di Savoja, fatta allorché seppe l'erezione del regno di Prussia per parte dell'imperatore Leopoldo I, - e quanto ne dice il Thiers nella Storia del Consoluto e dell' Impero sull' antagonismo di Prussia ed Austria rispetto allo stato religioso espolitico di Germania - e può eziandio rilevare maggiormente l'importanza della Prammatica sunzione e delle guerre tra Federico II e Maria Teresa?

Leopoldo II soppresse il seminario di Lovanio, conseguenza di un anteriore e non opportuno si stema amministrativo, e i beni di quello restitui ai seminari vescovili, rilasciando vescovi stessi, dal lato dell'insegnamento, in un'azione più indipendente e più confacente alle tradizioni ed alla dignità della Chiesa cattolica.

Fu osservato e a tutto diritto ches da quando colla pace di Westfalia il protestantismo ebbe ottenuto un' esistenza legale, non fu più possibile agli imperatori di Germania difendere e proteggere il cattolicismo nel modo in cui l'avevan fatto Carlo V e i due Ferdinandi I e II. - Forse anco non sarebbe inopportuno osservare che dalla metà del seicento in poi non si presentarono sul teatro dell' Alemagna meridionale alcune di quelle occasioni prepotenti che non di rado fanno nascere i grandi uomini e i grandi propositi e tracciano i lineamenti più decisivi della storia. D'altra parte non è a passarsi sotto silenzio che gli imperatori da Leopoldo I a Leopoldo II alle cure pel cattolicismo mischiarono alle volte soverchiamente gli interessi politici, a segno da impacciare il più perspicace che ne indagasse lo ... scopo precipuo; come pure sono a rilevarsi e un tollerantismo troppo indulgente delle religioni non cattoliche, e mire troppo patenti a sminuire: l'influenza di Roma e della romana disciplina nei loro Stati.

Ad ogni modo, anche malgrado queste e tulte le eccezioni ricordate più sopra, il fatto sta che la presenza e l'opera dell'Austria fu altamente vantaggiosa alla conservazione del cattolicismo

nell' Alemagna meridionale.

E ad avvalorare questa conclusione suprema, che qui e la dedussi, e che altrove mi parve evidentemente implicata nell'espressione dei fatti stessi, interviene validamente la statistica. Da suoi dati risulta che la popolazione cattolica della Germania settentrionale sta alla protestante circa come 1 a 3 1/2: laddove negli Stati del mezzodì il rapporto si inverte e i cattolici stanno ai protestanti come 4 a 1. E guardando esclusivamente all'Austria inferiore e superiore, alla Boemia, alla Stiria, alla Carinzia, al Tirolo, alla Carniola, i protestanti stanno ai cattolici come 1 a 46.

La storia giunta all'ultima pagina delle gesto di Francesco I vi lasciò scritto l'appellativo di Magnanimo: — il voto di milioni di sudditi sarà tenute in conto, e al nome di Ferdinando

I apporrà quello di Pio.

E prima di abbandonare il mio tema, vorrei mi fosse concesso di rilevare quello che un illustre mio compatriota riferiva dell' Augusto che ora modera le sorti dell'Impero. Francesco Giusoppe I avrebbe detto: -- " vorrei fosse rappresentato a Sua Santità come io da Dio non preghi che tempo ed opportunità, per compiere tutto ciò che i miei predecessori non avessero assolto in pro della Chiesa. " — Cinque anni del suo impero ormai passarono nell'eredità della storia; e i falti che essa registro di lui in questo lustro giustificano il magnanimo delto.

## INDUSTRIA

NUOVA SETA DEI SIGNORI PERELLI-ERCOLINI ESTRATTA DALLE PIANTE FILAMENTOSE D'OGNI SPECIE.

Niun secolo più del nostro è stato fecondo d'invenzioni d'ogni soria, ma niuno è stato testimonio di maggiori delusioni. Quante scoperte annunciate, e che dovevano fare una rivoluzione nell'industria, non riuscirono che una perdita di tempo e di capitali! Gli è perche molte non erano ne maturate dal lavoro, ne provate da lunghi ed accurati sperimenti, ne fondate sui principii della scienza. Ond'è che il pubblico si mostra assai meno disposto ora ad accettare ciecamente tutte le invenzioni che gli sono tuttodi presentate.

Quella di cui oggi vogliamo intrattenerlo ha per se fortunatamente la sanzione della pratica ed i suffragi degli uomini più competenti. Nello stesso tempo essa possiede i caratteri del progresso industriale e sociale poiche tende a creare una nuova materia più abbondante e poco costosa, e che può servire a comporre, ad un prezzo eccessivamente modico, e alla portata di un numero immenso di consumatori, un tessuto quasi egnale in ricchezza ed in bellezza ai tessuti di

Si è cercato da lungo tempo in Francia ed in Inghilterra di estrarre delle fibre dell'agave, e da altre piante filamentose di vil prezzo, una materia che si potesse filare e sostituire al lino, al cotone, e che anzi potesse surrogarsi alla seta in alcune delle sue applicazioni. Da secoli si fabbricano nell'India cordami, stuoje, tappetti grossolani coll'agave; gli Americani se ne vaigono agli stessi usi, concorrentemento ad altre piante dello stesso genere. Ma fino al presente il nuovo mondo al pari che l'antico fecero vani sforzi per ridurre quelle materie prime legnose in un bioccolo che, con vantaggio reale e spese poco considerevoli, potesse venir introdotto nell'indu-

stria e nel commercio.

I fratelli Perelli-Ercolini di Milano fecero di un tal problema l'oggetto delle loro lunghe e pazienti ricerche. Per sette anni essi lavorarono senza intermissione nel silenzio e nel ritiro, senza far appelli publici e prematuri ai capitali, senza annunziare anticipatamente e con gran rumore i maravigliosi risultamenti dei loro lavori: essi analizzarono la natura delle piante, tentarono moltiplici prove, opposero una volontà inconcussa a tutte le dissicoltà, ed ebbero finalmente la soddisfazione di veder la loro impresa coronata di un ottimo successo. Riusci loro di estrare dall'agave. dal palmizio e da altre piante filamentose, che crescono senza coltura, e da cui non si trac verun partito, una materia bioccolosa che può gareggiere colla seta per la finezza, per la pieghevolezza e pel lustro.

Un tal fatto è meritevole delle più attente considerazioni da parte degli economisti e dei fabbricanti. Infatti la materia prima sulla quale operano i signori Perelli-Ercolini, supera di molto in abbondanza quella del cotone, non richiede le stesse cure per coltivarla, e si trova ad essere

d'un modicissimo prezzo.

Per dare alla loro preziosa scoperta tutte l'autenticità possibile, i Pereili hanno voluto anche invocare la sanzione della scienza, e provocarono esperimenti pubblici che potessero metter fuori di dubbio l'utilità reale e pratica del loro metodo, e offrire ogni sicurezza ai capitali che fossero disposti a secondare questa nuova industria.

Tre professori designati del presidente dell'università di Torino risposero con molta sollecitudine all'invito dei signori Perelli, e verificarono il successo ottimo degli sperimenti destinati a pro-

vare il merito della loro invenzione.

Testimonianze così esplicite, giudizi così ponderati non permettono di contestare il solido valore della invenzione dei Perelli; le sue conseguenze economiche sono incalcolabili. Ognuno comprende infatti qual rivoluzione deve operare nell'industria un metodo che, mediante la spesa di 1 a 2 centesimi il chilogrammo, estrae da una materia non utilizzata, e, a dir cost, perduta, un bioccolo briliante e morbido, atto ad un'infinità

di applicazioni manifatturiere.

Ma non è in ciò il solo vantaggio di questa scoperta. Essa avrà per l'Italia, dal lato della agricoltura nazionale, un'alta importanza. Vasti terreni, nella penisola, ed anche più nelle isole di Sardegna e di Sicilia, rimangono improduttivi per maucanza di braccia che li coltivino. Risquisterebbero valore se si consacrassero alla coltivazione delle piante filamentose, che vengono su quasi senza bisogno di cure, e crescono oltre ciò spontaneamente e copiosamente in tutti i paesi dei due mondi.

Il nuovo prodotto testilo ottenuto dai signori Perelli figura all' Esposizione Universale. Qui ci fu dato di esaminare e di toccare quel filo tanto fino quanto è quello che si ravvolge intorno al bozzolo. Lo abbiamo visto in matasse, in fiocchi, in gradazioni di colore d'ogni sorta, e ci siamo convinti della sua tenacità, come pure della sua disposizione a ricevere la tintura. Al fatto, esso ha veramente tutta la pieghevolezza e la morbidezza della seta, e l'unica sua inferiorità rimpetto a questa consiste nella sua apparenza, che è un po'meno brillante. Del resto i Perelli non pretendono degradare i prodotti del bombyx; ma si contentano di fornire al consumo universale una materia prima che eguaglia quasi in bellezza la seta, ed il cui prezzo di costo è inferiore a quello di tutte le materie testili. Questo risultamento è abbastanza bello per soddisfare le più avide ambizioni.

La scoperta dei signori Perelli offre questo immenso vantaggio, che non richiede alcuna spesa di stabilimento per essere applicata alla fabbricazione. Può tessersi con tutti i metodi adoperati pel lino, pel cotone e per la seta ordinaria. Gli inventori si propongono di giovarsi d'alcuno dei numerosi telai meccanici che figurano alla Esposizione, per fabbricare stoffe di cui la seta perelliana sarà la materia prima. Questi telai agiranno in permanenza sotto gli occhi del pubblico nella galleria annessa.

## APORDORU E AREDOMONA

A

## CAMILLO DOTT. GIUSSANI

Carissimo Giussani, So ben ch'ella avrà dello Di me roba da caul, Ma il filtro maledetto :-Dell' accidia bel bello M'è dato all'intelletto. Povero mio cervello, Benchè mattina e sera Sempro ti dia rovello, Somigli una miniera Che dentro a se rimesta La materia primiera; Ma che vel se le testa Non troppo matematica Non so far quel che reste, E dall'idea ella pratica Par che vi agisca drento La macchina pneumatica? Rh non o'è caso. lo sento Che in rige di poeta Minaccio un fallimento. Una voce segreta M' eccita il desiderio Di formi anacoreta, B con maggior criterio Altri lusciar che gratti La cetra ed il salterio. Capisco ai conti fatti Che tutta questa terra L'è una gabbia di matti Nati a farsi la guerra E a non finir se pria Morte non li sollerra. Me ja tutte una genia Peggior de tetterati Non credo la ci sia. Apostoli sfacciati

Mordonsi fra di loro

Come capi arrabiati,

E poi tutti in un coro Belog inni a virtù, Esaltan l'età d'oro, Brama ed a Visnù Imprecando, nessuno. He poi fede in Gesù. Non dico già d'ognuno; Vuole che auch' io mi vanti Di quel bel numer uno? Vi sura l'un fra tanti, Ma è certo più dillusa La razza de' birbanti. Questo già non mi scusa Se mi fo a sottoscrivere Il congedo alla Musa. lo vivo e lascio vivere, Son di tempra tranquilla, Ma chi avesso da scrivero Contro me in qualche stilla Di fiel linta la penna, Dies irae dies illa! La coscienzo m'accenna Che saprei come ya Sferzorgli la cotenna. Ma quella che sarà Il boja del mio verso È l'università. Ah! lo atudio disperso Tra il codice e il rimerio, Giussani, è tempo perso. E il pessimo divario C' à che il secondo no Ma'il primo è necessario. Quel che faccio però Fò promessa formale Che a lei la spedirà, A costo che il giornale Shadigli in elegia. Qualche tesi legale.

Ella stamper potria Or, se non le è discaro, PROTESTA E APOLOGIA. Anch'io già veggo chiaro Che per so stesso il dono Non he nolla di raro. Ma pei tempi che sopo Mi creds, passa tutto .... Fuorchà quello ch' è buquo. E guardi sopratutto Che la tipografia Non me lo renda brutto, O coll' ortografia, O la parte migliore Volendone lor via, Perchè poscia il lettore Se sia bestia non sa Poeta o stampatore. Dunque per carità Al diavol la rilorma E tutto resti là. E le serva di norma Che se no, voglio fere Una protesta in forma. So ben che protestare Anche in causa più soda Oggi è come tirare All' asino la coda; Ma protesto soltanto Coal, perch'è di mode: :-Desidero frattanto Di cuore all'Atcomera Un buon anno, e altrettanto Auguro al giornalista.

G. SALENERI.

Ad ogni modo, anche malgrado queste e tulte le eccezioni ricordate più sopra, il fatto sta che la presenza e l'opera dell'Austria fu altamente vantaggiosa alla conservazione del cattolicismo

nell' Alemagna meridionale.

E ad avvalorare questa conclusione suprema, che qui e la dedussi, e che altrove mi parve evidentemente implicata nell'espressione dei fatti stessi, interviene validamente la statistica. Da suoi dati risulta che la popolazione cattolica della Germania settentrionale sta alla protestante circa come 1 a 3 1/2: laddove negli Stati del mezzodì il rapporto si inverte e i cattolici stanno ai protestanti come 4 a 1. E guardando esclusivamente all'Austria inferiore e superiore, alla Boemia, alla Stiria, alla Carinzia, al Tirolo, alla Carniola, i protestanti stanno ai cattolici come 1 a 46.

La storia giunta all'ultima pagina delle gesto di Francesco I vi lasciò scritto l'appellativo di Magnanimo: — il voto di milioni di sudditi sarà tenute in conto, e al nome di Ferdinando

I apporrà quello di Pio.

E prima di abbandonare il mio tema, vorrei mi fosse concesso di rilevare quello che un illustre mio compatriota riferiva dell' Augusto che ora modera le sorti dell'Impero. Francesco Giusoppe I avrebbe detto: -- " vorrei fosse rappresentato a Sua Santità come io da Dio non preghi che tempo ed opportunità, per compiere tutto ciò che i miei predecessori non avessero assolto in pro della Chiesa. " — Cinque anni del suo impero ormai passarono nell'eredità della storia; e i falti che essa registro di lui in questo lustro giustificano il magnanimo delto.

## INDUSTRIA

NUOVA SETA DEI SIGNORI PERELLI-ERCOLINI ESTRATTA DALLE PIANTE FILAMENTOSE D'OGNI SPECIE.

Niun secolo più del nostro è stato fecondo d'invenzioni d'ogni soria, ma niuno è stato testimonio di maggiori delusioni. Quante scoperte annunciate, e che dovevano fare una rivoluzione nell'industria, non riuscirono che una perdita di tempo e di capitali! Gli è perche molte non erano ne maturate dal lavoro, ne provate da lunghi ed accurati sperimenti, ne fondate sui principii della scienza. Ond'è che il pubblico si mostra assai meno disposto ora ad accettare ciecamente tutte le invenzioni che gli sono tuttodi presentate.

Quella di cui oggi vogliamo intrattenerlo ha per se fortunatamente la sanzione della pratica ed i suffragi degli uomini più competenti. Nello stesso tempo essa possiede i caratteri del progresso industriale e sociale poiche tende a creare una nuova materia più abbondante e poco costosa, e che può servire a comporre, ad un prezzo eccessivamente modico, e alla portata di un numero immenso di consumatori, un tessuto quasi egnale in ricchezza ed in bellezza ai tessuti di

Si è cercato da lungo tempo in Francia ed in Inghilterra di estrarre delle fibre dell'agave, e da altre piante filamentose di vil prezzo, una materia che si potesse filare e sostituire al lino, al cotone, e che anzi potesse surrogarsi alla seta in alcune delle sue applicazioni. Da secoli si fabbricano nell'India cordami, stuoje, tappetti grossolani coll'agave; gli Americani se ne vaigono agli stessi usi, concorrentemento ad altre piante dello stesso genere. Ma fino al presente il nuovo mondo al pari che l'antico fecero vani sforzi per ridurre quelle materie prime legnose in un bioccolo che, con vantaggio reale e spese poco considerevoli, potesse venir introdotto nell'indu-

stria e nel commercio.

I fratelli Perelli-Ercolini di Milano fecero di un tal problema l'oggetto delle loro lunghe e pazienti ricerche. Per sette anni essi lavorarono senza intermissione nel silenzio e nel ritiro, senza far appelli publici e prematuri ai capitali, senza annunziare anticipatamente e con gran rumore i maravigliosi risultamenti dei loro lavori: essi analizzarono la natura delle piante, tentarono moltiplici prove, opposero una volontà inconcussa a tutte le dissicoltà, ed ebbero finalmente la soddisfazione di veder la loro impresa coronata di un ottimo successo. Riusci loro di estrare dall'agave. dal palmizio e da altre piante filamentose, che crescono senza coltura, e da cui non si trac verun partito, una materia bioccolosa che può gareggiere colla seta per la finezza, per la pieghevolezza e pel lustro.

Un tal fatto è meritevole delle più attente considerazioni da parte degli economisti e dei fabbricanti. Infatti la materia prima sulla quale operano i signori Perelli-Ercolini, supera di molto in abbondanza quella del cotone, non richiede le stesse cure per coltivarla, e si trova ad essere

d'un modicissimo prezzo.

Per dare alla loro preziosa scoperta tutte l'autenticità possibile, i Pereili hanno voluto anche invocare la sanzione della scienza, e provocarono esperimenti pubblici che potessero metter fuori di dubbio l'utilità reale e pratica del loro metodo, e offrire ogni sicurezza ai capitali che fossero disposti a secondare questa nuova industria.

Tre professori designati del presidente dell'università di Torino risposero con molta sollecitudine all'invito dei signori Perelli, e verificarono il successo ottimo degli sperimenti destinati a pro-

vare il merito della loro invenzione.

Testimonianze così esplicite, giudizi così ponderati non permettono di contestare il solido valore della invenzione dei Perelli; le sue conseguenze economiche sono incalcolabili. Ognuno comprende infatti qual rivoluzione deve operare Rece ogni Domenica costa per Udine annue lice 14 antecipate; fuori lice 16. Per associaral basta dirigersi alla Redazione o si

# L'ALCIIMISTA

Lettere & gruppi franchi; i reciemi gaszatte con lettera sperta senza affrancazione. Le inserzioni di uvvisi cent. 15 per linea, e di articoli comunicati c. 30.

Num. 49.

Libraj incaricati.

2 Dicembre 1855.

Anno VI.

## iolzefe ueute

PER QUALI FATTI
L'AUSTRIA SIA CONCORSA EFFICACEMENTE
ALLA CONSERVAZIONE DEL CATTOLICISMO
NELL'ALEMAGNA MERIDIONALE.

(continuazione e fine)

Di questi fatti, altri direttamente, altri indirettamente giovarono alla conservazione del cattolicismo nell' Alemagna meridionale. - In generale si osserva che dalla Riforma fu attratto più il nord che il sud d'Europa, più il nord che il sud d' Alemagna. Già al principio della Smalcaldica e in progresso più sempre il grande complesso di provincie protestanti fu al nord: Assia, Sassonia, Brandeburgo, Meclemburgo, Holstein, Brunswick, le città libere, ecc. A questo fenomeno, oltre la ragione del clima, possono avare influito e la maggiore spessezza dei principati ecclesiastici ni sud, e la maggiore vicinanza di Italia, centro e principio dell'azione cattolica, e quasi tutte le Diete contemporance tenute in cillà meridionali; e certo v'influi il contatto più immediato dell'Austria con paesi o danubiani o circumdanubiani — teatro principale della sua forza. Per questi motivi i provvedimenti di essa in favore del cattolicismo si dissero di conservazione nell' Alemagna meridionale, mentre si avrebbe dovuto dirli, più che altro, di riconquista nella settentrionale. Ma già le condizioni di questa parte del continente evano tali che non poteva non avvenire quello, che in generale avvien sempre, che cioè l<sup>v</sup>abbattere o debilitare la parte protestante nella settentrionale fosso già un concorrere al consolidamento della parte opposta nella meridionale.

Potrebbe parere che l'attuare i desideri di pacificazione delle due parti e la esecuzione della Pace di religione avesse dovuto essere lo scopo precipuo di un successore di Carlo V e di Ferdinando I. Potrebbe parere eziandio che, avendosi potuto indurre accanitissimi nemici ad una transazione quale ella fosse, un prudente temperamento d'ogni troppa esigenza dei cattolici ed una pacata ma decisa cóercizione d'ogni recrudescenza dei protestanti, e infine spiriti pacifici ed imparziali avessero dovuto essere le norme ad un principe

che fosse stato chiamato in quella congiuntura all'impero. Per vero dire si trova che autori di amenduo le parti convennero nel decorare il nomo di Massimiliano II dell' appellativo di Tito cristiano. A ciò forse, sopra d'ogni eltra cosa, li avrà indotti una lettera che Massimiliano stesso scriveva a Schwendi suo generale ed amico. Credo che tutti quelli, i quali non sieno inspirati dall'istinto di una oppressione sistematica, saranno d'accordo nel ritenere con Massimiliano che le cose della religione non deggiono trattarsi colla forza e che nulla si ottiene colla tirannia e colla crudeltà ; ma poi non so come si possa conciliare non dirò la devozione verso la religione dei propri antenati. ma eziandio la coerenza ad un intento tutto mite e paciero, col mettere in non cale l'efficacia del capo spirituale dei cattolici, non curando la scomunica minacciatagli quando Adamo Dietrichsteite in nome di lui instava a Roma pel matrimonio del preti (1561), e correcciandosi altamente col ducar di Wirtemberg (20 giugno 1558) che Ferdinando I non si fosse vendicato di papa Paolo IV, quando questi una volta accolse poco degnamente Guzman ambasciatore. Lo ripeto: io non violerò il sacrario del cuore; ma è certo che Paolo IV lagnavasi che Massimiliano fosso troppo indulgente verso le nuove dottrine enhe, ancora semplicemente ar-ciduca, aveva trascurato d'evitar questa nota, a segno che i protestanti coltivavano la liducia, che, una volta imperatore, sarebbe passato dalla loro, e che Federico elettor palatino non avea creduto inopportuno d'invitarvelo con una lettera: - ed è certo poi ad ogni modo che ei lasciò le cose di religione assai scompigliate e i dissidenti rifatti baldanzosi. — Quindi la necessità in Rodolfo II di restringersi nella pretta legalità, e di spingerla agli estremi della conzione contro chi usasse della violenza a ricogliere il sopravvento. Laonde ingiunse ai predicanti luterani di non entrare in funzione senza il permesso del principe: li esilio poscia, e interdisse a Vienna e nelle città regio il culto libero; - fece i prelati e gli altri cattolici riprendere posto nella Dieta: - vielò che si concedessero cure od altri beneficj ad ecclesiastici che non fossero considerati come figli sottomessi alla Chiesa: -- che non si concedesse alcun grado o cattedra d'università a chi non soscrivesse la professione di fede cattolica, - che agli impieghi publici non fossero assunti acattolici. - In Boemia vieto ai luterani ed ai calvinisti di

## CAZZETTINO PROVINCIALE

### COSE URBANE

L'esposizione di oggetti d'arti belle e meccaniche nelle sale del Palezzo del Comune offre anche quest' anno una prova dell'ingegno e dell'operosità de nostri artisti e di alcuni gentifi signori Udinesi i quali amano l'arte come inspiratrice di nobili sentimenti e conforto nei dolori e nelle noje della vita. Nel prossimo numero stamperemo un cenno sugli oggetti espositi; ed in oggi invitiamo ogni cortese concittadino a visitare l'Esposizione, e tanto più che i 25 centesimi che si pagano all'ingresso sono devoluti al fondo pel Monumento Bricito.

#### PIAZZA DI UDINE

prezzi medj della settimana da 24 Nov. a tutto 1 Dic.

| Frumento (mis. metr. | 6, 7 | 31591   | ή,   |       | Austr.   | L.       | 24.25  |
|----------------------|------|---------|------|-------|----------|----------|--------|
| Segula               | **   |         |      | •     | 77.      |          | 15, 02 |
| Orzo pillato         | 10   |         |      |       | , i' ,   | 1        | 22.56  |
| , da pillare         | 11   |         |      |       |          | •        | 11.75  |
| Grano turco          | 27   |         |      |       | ,        |          | 11.70  |
| Avens                |      |         |      |       |          |          | 11.88  |
| Carne di Manzo       |      |         | alia | Libbr | a Austr. | L,       | 46     |
| " di Vacca           |      |         |      | *     |          |          | 35     |
| " di Vitello qua     | to d | lavanti |      |       |          | •        | 46     |
| <i>n</i> , , , ,     |      | i dietr |      | T T   |          |          | 56     |
| <i>n n</i>           |      | u ureur |      |       | rê gi    | <u> </u> |        |

| CORSO | DEI | €Ā | MBJ | IN" | VIENNA |
|-------|-----|----|-----|-----|--------|

|         | ugusta<br>) fior, uso | Londra<br>p. 1. l. sterl. | Милло<br>р. 300. l.<br>a 2 mesi | Parioi<br>p. 300 fr.<br>2 mesi |  |
|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Nov. 26 | 112 378               | 10. 58                    | 112 —                           | Sit 081                        |  |
| . 27    | 112 114               | 10, 57                    | 112                             | 130 174                        |  |
| · j. 28 | 112 -                 | 10. 55                    | 111 1/2                         | 129 3/4                        |  |
| 29      | 111 1/2               | 10. 50                    | 111 1/4                         | 129 578                        |  |
| , 30    | 112 —                 | 10, 52                    | iii —                           | 129, 5,8                       |  |
|         | 1 .                   | } .                       |                                 | <b>i.</b>                      |  |

N. 28202-1010 I.

#### L' I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE DEL FRIULI

#### OSIVVA

In escouzione a quanto su unenimemente decretato degli Alti Governi degli Stati in Lega Doganale, giusto lo Nota 20 Settembre 1855 N. 2344-1218 dell' Eccelsa Commissione Internazionale Austro-Estense-Permigiana, si notifica:

- 1. Col giorno 1 Novembre 1855 ha effetto l'istituzione di una Ricettoria principale in Precenicco alle tive del fiumo Stella quall'Ufficio Doganule di confine e di controlleria pei Circondario confinante.
- 2. La struda Doganele dal mare alla detta Ricettoria e vicoversa è la via d'acque del Porto Lignano e del fiume Stella.
- 3. I lroghi del Circonderio confinante essegnati alla Ricettoria di Precenicco per la sorveglianza e per le pratiche di controlleria a senso del SS 173, 174 e 175 delle Norme per l'esecuzione del regolamento sulle Dogane sono Muzzana (la sola parte fino alla R. strada detta via Crescente escluso il Caseggiato) l'alezzolo (fino alla detta R. strada e fino alla strada che conduce a Piancada) Titiano frazione del Comune di Precenicco (fino alla fossa dell'acqua bone ed alla strada che conduce alla volta di Massitto) e Massitto frazione di Letisena (la sola parte compresa fino alla strada per Precenicco).
- 4. All'immediato confine in Porto Lignano il distaccumento della guardia di Finanzo ivi stazionato disimpegnera le funzioni di posto d'avviso per tutti i carichi diretti e provenienti dalla suddetta Ricettoria di Precenigo.

- 5. Talí carichi saranno suggellati e scortati de individui della guardia di Finanza.
- 6. Col giorno 31 Ottobre 1855 cessa la Ricottoria principale di Latisana.
- 7. Col giorno 15 Novembre 1855 cessa pure la Ricettoria principale di Porto Lignano.
- 8. Col giorno 16 Novembre detto viene istituita una Ricettoria sussidiaria in Pertegada quell' Ufficio di confine e di
  controlleria pel Circondario confinente, la qual Ricettoria è
  autorizzata anche ad eseguire fuori del circuito d' Ufficio le
  pratiche deziarie per l'uscita della legna da fuoco e del leguame ordinerio d'opera, che si carica sulle berche alle rive
  di Cesarolo.
- 9. Il circuito d'Ufficio di questa Ricettoria s' intende esteso a cadauno dei due luoghi di legale approdo, cioè al cesso di Perteguda verso la laguna maranese ed al cesso di Tagliamento sulla riva sinistra di questo fiume:
- 10. Le strade Doganali che dei confine mettono ai detti due circuiti d'Ufficio della Ricettoria di Pertegada, e viceversa al confine sono softento il fiume Tagliamento da un lato, ed il canale dei Lustri, dei Panteni, della Lama dei Cavrato e dei Caron fino al cesso di Pertegada dall'altra, indi le due strade che dai cessi di Tagliamento e di Pertegada mettono e al'congiungono alla strada verso Latisana, v questa strada medesima dei detto punto di conglunzione, per Volta, Gorgo e Versino a Latisana. In quanto occorre di applicare segnati a questa vie d'ucqua e di terra a senso delle vigenti prescrizioni, surà analogamente provveduto.
- 11. Il riperto del Circondario confinante assegnato alla Ricettoria di l'ertegada per le sue incombenzo di controlleria sussidiaria e principale comprendera Pineda a sinistra, Picchi Berazzana a sinistra, Pertegada, Volta e Gorgo frazione del Comune di Latisana.
- 12. Il distaccamento stazionato in Porto Lignano e menzionato all'agriote 4 funzionera dal 16 Novembre dello come posto di agricola pei carichi diretti o provenienti dalla Ricettoria della tegada.
- 13. Col giorno stesso il distaccemento della guardia di Finanza in Porto Tagliamento disimpegnera le funzioni di posto d'avviso pei carichi diretti o provenienti dalla Ricettoria di Pertegada per la via d'acqua del Tagliamento.
- 14. Anche questi esrichi (12 e 13) saranno suggettati e scortati da individui della guardia di Finanza come fu dichiarato all'acticolo 5.
- Net giorno 15 Novembre 1855 cessa la Ricettoria Principale di Porto Tagliamento.
- 16. Divengono laterati le altre strade, che da Porto Liguano attraversano il Circondurto confinante, rimenendo strade Doganali quelle sole che vennero indicate agli articoli 2 e 16.

Udine 15 Novembre 1855.

L'Imperiale Regio Delegato NADRERNY.

### OCH VOL

La Ditta ANTONIO MARSILI ha aperto in Udine Mercatovecchio sotto la casa Moretti un grandioso deposito di Mobili eseguiti nelle principali Città d'Italia e dell'Estero, e che sarà sempre fornito di oggetti di forma la più moderna. Per procurarsi molti compratori il MARSILI offre la sua mercanzia ai prezzi più modici e dichiara di ricevere qualunque commissione di Mobili, di cui è garante per la perfetta esecuzione.